## G. SPONTINI

# LA VESTALE

Melodramma in tre atti di DE JOUY



EDIZIONI « A. BARION »

DELLA

CASA PER EDIZIONI POPOLARI - S. A.

SESTO SAN GIOVANNI (MILANO)

e/21

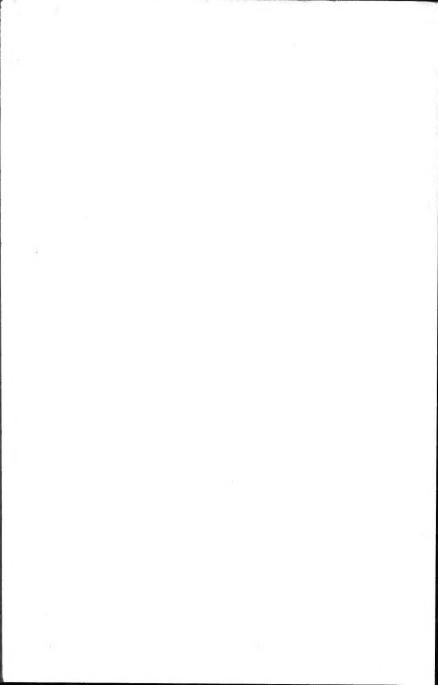

## LA VESTALE

MELODRAMMA IN TRE ATTI

DI

DE JOUY

TRADUZIONE ITALIANA DI GIOVANNI SCHMIDT

MUSICA DI

## GASPARE · SPONTINI



EDIZIONI « A. BARION »

DELLA

CASA PER EDIZIONI POPOLARI - S. A.

SESTO SAN GIOVANNI (MILANO)

## PERSONAGGI

| LICINIO, Generale Romano  |  | 4 |  | Tenore  |
|---------------------------|--|---|--|---------|
| GIULIA, giovane Vestale . |  |   |  | Soprano |
| CINNA, Capo di legione .  |  |   |  | Tenore  |
| Il SOMMO SACERDOTE .      |  |   |  | Basso   |
| La GRAN VESTALE           |  |   |  | Soprano |

## Coro e Comparse.

Vestali — Sacerdoti — Popolo — Matrone Donzelle — Senatori — Consoli — Littori — Guerrieri Gladiatori — Danzatori — Ragazzi — Prigionieri.

La scena è in Roma.

## ATTO PRIMO

#### SCENA PRIMA.

Foro.

A destra l'atrio del tempio di Vesta che comunica, per mezzo d'un intercolonnio, col soggiorno delle Vestali. In fondo, e dal medesimo lato, il palazzo di Numa e parte del Bosco sacro che lo circonda. In lontano il Monte Palatino. — Si vedono sulla piazza i preparativi di un trionfo. — Il giorno spunta appena.

#### LICINIO e CINNA:

Durante il ritornello, Licinio è appoggiato ad una delle colonne dell'atrio. Cinna esce dal bosco.

CIN. Presso il sublime tempio a Vesta sacro,
A che Licinio mai previene il giorno?
D'ambascia e di languore
Divorato è il tuo cuore. All'amistade,
Quel segreto che ignora, deh! confida.

(Licinio vuole allontanarsi)

Invan fuggir mi vuoi: Io seguo i passi tuoi.

Lic. (accennando l'atrio)

Queste mura perchè sul capo mio
Or crollar non vegg'io? Tanto infelice
Sarò!

CIN. Tu! mentre al tempio di Memoria Consecrato ha vittoria il nome tuo? Quando il tuo braccio, d'immortali gesta Segnalato, discaccia alfine i Galli Dalle già scosse nostre mura, e quando Riedi in sen della patria trionfando?

Lic. E che giovano a me gli onori vani D'importune grandezze E di sterili allori? A me che giova Roma tutta, la gloria e la mia vita? CIN. Quali voti, o Licinio,
Puoi tu formare ancora?
La trïonfal tua pompa
Forse non vedo? e d'oro
Cingerti al crin l'alloro
La giovane Vestal non vedo omai?

Lic. Taci: dicesti assai...

CIN. Perchè fremi? Onde han fonte Il trasporto e l'affanno Che la ragione abbandonar ti fanno?

Tu nascondi a un fido core
La cagion del tuo dolore...
Il vedermi a te dispiace...
Qual compenso alla mia fè!
Soffrirei l'oltraggio in pace
Se vedessi il tuo contento:
Ma l'affanno, ma il tormento
Vo' dividere con te.

Lic. Ebbene, il mio delitto, il mio furore Meco adunque dividi:
L'estrema violenza,
Della fiamma che m'arde
Partecipa con me; quella Vestale
Ch'amo contendi al cielo.
T'è noto il mio destin.

CIN. D'orrore io gelo;
Da quai fiere sciagure
Minacciato io ti vedo!
Qual demone nel seno

Un sacrilego ardor t'ispirò mai?

Lic. Era puro il mio ardor. Che dirti posso?

Giulia... sì, quest'oggetto

Di terrore e d'affetto,

Fu dalla madre un tempo

Promesso alla mia fè. « Ma il Capo altero,

» D'un'illustre famiglia

» A donarmi la figlia, allor che gloria

» La mia stirpe ignorava e il nome mio,

» Poteva indursi mai?» Al campo alfin volai,

» Nobile ambizione,

» Col mezzo de' felici miei sudori,

» Segnalò la mia vita. Dopo un lustro

» Vincitore alla patria io fo ritorno,

» E la speranza di quel ben che attendo

» Il cor m'inebria... Ahi barbara sciagura!

» Terribil Fato! » Giulia

Agli altari obbligata,

Ohimè! dal moribondo genitore, Tradito i giuramenti ha dell'amore.

CIN. Io ti compiango.

Lic. È poco

Il compiangermi.

Cin. E speri?

Lic. Nulla; ma stanco di temer son io.

CIN. Ad un fatal trasporto

Non darti in preda; pensa

Alle leggi, agli Dei

Che offende l'amor tuo: tremende in loro

Son l'ira e la vendetta.

Lic. Saprò subir la sorte che mi aspetta.

» Non ignoro il periglio,

» L'abisso io ne misuro;

» E l'amistade tua per involarmi,

» Cinna, alla colpa mia,

» Vani sforzi farìa. La violenza

» Di questa fiamma rea

» È tale, che de' Numi il poter tutto

» Oppor solo potrebbe all'amor mio

» Il mio morir.

CIN. Vogl'io

Indicarti i perigli a cui t'espone Il furor che t'invade.

Amor vuole affrontarli:

Amistade saprà parteciparli,

Lic. Quando amistà seconda il mio ardimento,

Di quai perigli io proverò l'orror? Sgombra da te sì rio presentimento:

Amato io son: felice è questo cor.

CIN. Ah! sgombri il ciel sì rio presentimento, Che fa penar quest'agitato cor.

#### a due

Lic.

No, del mio colpevol foco
Nulla può smorzar l'ardor.

A te che nel periglio
Compagno esser ti piace,
Nel mio disegno audace
Soccorso io chiederò.
Teco è quest'alma unita
In un eterno nodo:
Da chi poteva aita,
Senza di te, sperar?
Cin.
Se del tuo colpevol foco
Nulla può smorzar l'ardor

Se del tuo colpevol foco
Nulla può smorzar l'ardor,
In sì fatal periglio
Compagno esser mi piace;
Nel tuo disegno audace
Soccorso io ti darò.

Teco è quest'alma unita In un eterno nodo In me potevi aita Soltanto ritrovar.

» Oggi sopporta almen che la prudenza

» Ti rammenti la gloria, » E l'onor che t'attende.

» Mi segui, poichè l'ora

» In cui tu devi trionfar s'avanza.

Lic. » Invigorisce amor la mia costanza. (partono) (durante questa scena si è fatto giorno)

#### SCENA II.

La GRAN VESTALE, GIULIA, le VESTALI.

Escono dall'atrio e cantano l'inno seguente prima di condursi al tempio.

#### Inno mattutino.

G. V. Alma Vesta, del ciel pura figlia,
Splendon qui le divine tue faci,
E conserva a noi fide seguaci
Quella fiamma destata da te.

VES. Alma Vesta, ecc.

(durante quest'inno, Giulia mostrasi nella più profonda meditazione, e non si scuote che per appropriare a se stessa le minacce che l'inno contiene contro le Sacerdotesse infedeli)

Giu. Fremo al nome di Vesta: e le ciglia Di reo pianto mi sento inondar!

G. V. » Casto nume, alla sola innocenza » Degli altari affidasti il pensier; » Voti impuri, tua diva presenza, » Rei desiri non san sostener.

VES. Alma Vesta, ecc.

G. V. Quel delubro ove il mondo t'adora L'empia Vergine accoglier ricusa; La smorzata tua fiamma l'accusa, Poi la terra la chiude nel sen.

Ves. Alma Vesta, ecc.

G. V. Vestali, in questo giorno Roma vittoriosa Al Prode suo presenta Il premio del valore; A voi spetta l'onore D'ornar di lauro il glorioso crine. Vedrete al vostro piede, Sotto quest'archi di trionfo, tutto Il popol di Quirino radunato, E lo stesso Senato. La maestà suprema Dei Consoli prostrarsi anche vedrete Innanzi a' vostri fasci. Ite nel tempio, E i vostri sagrifizi Rendan Giano ed Astrea numi propizi. Giulia, rimanti.

> (le Vestali vanno al tempio per via dell'intercolonnio che ivi conduce)

#### SCENA III.

#### GIULIA e la GRAN VESTALE.

G. V. È questa L'ultima volta che de' tuoi perigli L'immagin ti presento, che ravvivo Il tuo coraggio, e del dover la voce Udir ti fo. Ti nuoce La catena che cingi, E fino a piè dell'Ara Quegli sguardi piangenti Provano il grave duol che in petto senti. Di Vesta il culto e i sacri suoi misteri Non ponno dileguar l'orror che provi. Ne' sensi tuoi smarriti un'altra furia Di sacrilega brama Il veleno versò, che a' lumi tuoi Cela l'abisso in cui piombar tu vuoi.

GIU. Che si vuole da me? Le vostre leggi, Vittima sventurata Dalla forza obbligata, Obbedisco, piangendo il mio destino.

G. V. Forse d'invidia degno Maggior ve n'ha sopra la Terra? Roma Del sacro suo Palladio a noi confida Il prezioso arredo: omaggio, onori Di nostra vita fan lieta la sorte.

GIU. (E un istante d'error ci danna a morte).

G. V. In vera pace immerse,
E nel sen del soggiorno il più felice,
I tributi del mondo riceviamo,
E i perigli d'amor sprezzar possiamo.

(Giulia sospira)

È l'Amore un mostro, un barbaro; È nemico a Vesta Amor: Gli diè vita un dì Tisifone Dell'Averno fra l'orror. Per lui sol di colpe e lagrime L'empia terra s'inondò; Sugli abissi il trono orribile, Sulle tombe egli piantò. Il tuo cor si perde, o figlia, E per te tremar dovrò.

GIU. » In nome degli Dei

(spaventata)

» E di Vesta che adoro,

» Quella grazia che imploro a me concedi;

» Soffri che in queste mura

» Celata a ognun, senza di me disposta

» La cerimonia del trionfo sia.

G. V. » Invan sottrarti vuoi

» Alle cure devote

» Che la legge t'impone. Tu sei quella

» Che vigila fra l'ombre della notte

» L'eterna fiamma; l'immortal corona

» Oggi ricever deve a' piedi tuoi » Il vincitor: invan sottrarti vuoi.

(la Gran Vestale entra nel tempio)

#### SCENA IV.

#### GIULIA sola.

Oh di funesta possa
Invincibil comando!
Speme non v'è; da' Numi
Mi veggo abbandonata.
Ribelle all'amor mio, volli, ma invano,
Al mio fato sottrarmi
Non solo, ma privarmi
Di mia sorte maggiore,
Licinio vincitore
Rimirando al mio piè: di compier seco
Dell'impero il dovere... Oh Diva! questo
Sforzo dell'alma mia
Bastante al tuo rigore esser dovria.

Ti vedrò fra momenti, o mio bene!
La soave tua voce udirò!

Ravvivar la primiera mia speme, Al tuo sguardo, nel petto saprò.

D'una misera vita,

Condannata da' Numi, quell'istante Potrò almen consecrare al caro amante.

Ove mai l'error fatale

Ti trasporta, empia Vestale? Ahi! qual nome a te sfuggì!

Grazia, clementi Dei...

Ves. Ministra vieni; (sui gradini del tempio)
L'assenza tua sospende il sagrifizio.
A questa volta il cocchio
Del trionfante Duce
Segue il corteggio, il qual qui si conduce.

Coro Pace richiama alfine (di dentro)

Or de' Romani il vindice, De' Galli il domator.

GIU. Oh affanno!... ahi! che terrore!
Oh! di funesta possa
Invincibil comando!
Gelare il cor mi sento.
Di me che fia in sì fatal momento?

(entra nel tempio)

#### SCENA V.

GIULIA, LICINIO, CINNA, la GRAN VESTALE, il SOMMO SACERDOTE, Consoli, Senatori, Matrone, Vestali, Gladiatori, Corteggio trionfale, ecc.

(Da varie parti si avanza sulla piazza il corteggio preceduto dal popolo che riempie il fondo della scena, vengono quindi i Sacerdoti di vari templi, alla cui testa sono il Sommo Sacerdote, il Capo degli Aruspici, il Senato, i Consoli, le Matrone ed i Guerrieri. — Dopo che questa prima parte del corteggio ha pigliato posto, escono dal tempio le Vestali: la Gran Vestale porta il Palladio. Vien recata innanzi a Giulia (come Vestale addetta alla custodia del fuoco) un'Ara accesa. Le Vestali passano davanti alle schiere che

loro fanno gli onori supremi, il popolo s'inginocchia, il Senato s'inchina, i fasci de' Consoli si abbassano innanzi a quelli delle Vestali, portati da quattro Littori: elleno vanno a situarsi in cima ad un palco eretto vicino all'atrio; e sotto il medesimo si fermano i Consoli ed il Senato. Comparisce il carro del Trionfatore, preceduto da' suonatori e tirato dagli schiavi in catene. Alcuni duci, nemici e prigionieri, seguono il cocchio. Licinio è in abito trionfale e tiene il bastone del comando. Cinna è alla testa delle schiere).

## Coro generale.

Di lauri il suol spargiamo, Di Vesta il tempio orniamo; Pace richiama alfine Nelle latine mura Or de' Romani il vindice, De' Galli il domator.

#### Popolo.

La morte, — le ritorte Già di Quirino ai figli Il fato minacciò. Ma da un Eroe guidata, L'aquila i feri artigli A' danni altrui spiegò.

Coro generale.

Di lauri il suol spargiamo, ecc.

Popolo.

Arbitro egli è di guerra, A lui si presti onor.

#### Donne.

Riposo ottien la Terra
Per lui; si adori ancor.
Trïonfan le armi nostre.
Marte guidar ci volle
Al campo di vittoria;
E, figli della gloria,

Lic.

Tuttor noi siam dei popoli l'onore, De' nemici il terrore. A' sommi Numi Grazie rendiam di quanto La mano lor concede, E di riconoscenza ognun prepari Pure incensi votivi sugli altari.

(I Consoli assistono Licinio mentre scende dal cocchio, e lo conducono sotto un trofeo innalzato a destra del proscenio).

#### Sacerdoti e Vestali.

Arbitro egli è di guerra, A lui si presti onor, ecc.

G. V. Tu dell'immortal face (a Giulia)
Vigil custode, in la solenne notte
Che annunzia al mondo un giorno glorïoso,
Consacra, o Giulia, il serto prezïoso.

(le dà il lauro d'oro)

Lic. Ascolti?... questa notte... ella... nel tempio... (piano a Cinna)

CIN. Taci: ciascun osserva i nostri moti.

(piano a Licinio)

G. V. All'Eroe dei Romani il guiderdone Porgi della vittoria, e sia per lui, Mentre è d'onore il pegno, Dell'amor nostro un segno.

Giu. (prendendo la corona e passandola sul fuoco sacro) (Sostenetemi, o Numi!)

Lic. (È dessa... Al cor mi sento L'ebbrezza del contento).

> (Durante le cerimonie, alle quali Giulia presiede, il popolo canta il seguente)

> > Coro generale.

Della dea pura, seguace, Cingi a lui l'illustre fronte, Mentre il cantico di pace Il suo nome innalza al ciel. Giv. (durante il precedente coro attraversa la scena, e con piede vacillante ascende dov'è Licinio; questi s'inginocchia innanzi a lei, che nel porgli in capo la corona, canta con voce alterata)

> Giovin prode, in sì bel giorno Prendi il pegno della gloria; Monumento è di vittoria, E lo sia del nostro amor.

#### Coro.

Giovin prode, in sì bel giorno, ecc.

Lic. Ascolta... Giulia... ascolta... (piano a Giulia)

Qui... sotto questa vôlta...

G. V. (Quanto agitato ha il cor! (osserv. Giulia)
Sopra quel mesto ciglio
I segni del dolor
Veder si fanno).

CIN. (Tradisce il tuo pensier (piano a Licinio)

Quello smarrito ciglio
Che puote esser forier
Di duol, d'affanno).

S. S. (in tuono profetico fissando gli occhi sull'altare delle libazioni)

(Nel seno di splendor Qual nube tetra appare! Di fosca luce ancor Langue l'altare).

Gru. (Oh! istante che temer (con smarrimento)

Tanto mi fece e tanto!

Altro non so veder
Che lutto e pianto).

Lic. Ascolta... Giulia... ascolta... (piano a Giulia)
Qui... sotto questa vôlta...
Della vicina notte
Infra gli orrori amici,
T'involerò.

GIU. (spaventata) Che dici?...

Uno de' Consoli (approssimandosi a Licinio)

La pace in questo giorno È il frutto del valor;

Godi del tuo sudor A lei nel seno. E qual presiedi al fato De' cittadini ognor, Al giubilo di lor Presiedi appieno.

Coro.

La pace in questo giorno, ecc.

(Giulia va a riprendere il suo luogo presso il fuoco sacro, e Licinio fra' due Consoli. I giuochi, le danze, i combattimenti de' lottatori seguono successivamente)

S. S. (terminati i giuochi)
Omai cessi il tripudio: al sommo Giove
Nel Campidoglio andiamo
Le vittime a immolar. D'opime spoglie
Adorni il vincitor le sacre soglie.

(Il Corteggio va al Campidoglio nell'ordine con cui è venuto)

Coro generale.

Di lauri il suol spargiamo, ecc.

FINE DELL'ATTO PRIMO

## ATTO SECONDO

#### SCENA PRIMA.

Interno del tempio di Vesta in forma circolare. Sovra un vasto altare di marmo, eretto nel centro del santuario, arde il fuoco sacro. Sedile per la Vestale.

GIULIA, la GRAN VESTALE, le VESTALI.

Inno della Sera.

Vestali (intorno all'altare).

Divino foco, alma del mondo, Della vita immortal segno, Il tuo ardor, - vivo e fecondo, Splenda ognor, su questo altar.

G. V. (consegnando a Giulia la verga d'oro che serve ad attizzare il fuoco)

Del più gran ministero
Il venerato segno,
Che depongo in tua mano, in questa notte
Te fa custode del favor de' Numi,
E della sorte de' Romani ancora.
O Giulia, è questa l'ora
Solenne, augusta, che de' sommi Dei
T'espone alla presenza, deh! rifletti
Che un infedel sospiro
Punir da lor vedrai,
E che ciechi non son questi archi mai.

VES. Divino foco, alma del mondo, ecc.

(nel ritirarsi)

#### SCENA II.

#### GIULIA sola.

In atto del più profondo abbattimento s'inginocchia sui gradini dell'altare, dove per un istante rimane prosternata.

Tu che invoco con orrore,
Dea tremenda, alfin m'ascolta;
Questo misero mio core
Fa che possa respirar.
Or che vedi il mio tormento,
Le mie smanie, i miei contrasti,
Deh! ti basti. - In me l'ardore
Puoi tu sola dissipar.

(si alza, ascende sull'altare e vi attizza il fuoco)
Su questo sacro altare,
Che oltraggia il mio dolor, fremendo io porto
La sacrilega mano. L'odïoso
Aspetto mio pallida rende questa
Immortal fiamma: Vesta
Ricusa i voti miei;
E m'urta il braccio suo lungi da lei.

(smarrita si aggira per la scena)

Amor, tu il vuoi, m'arrendo...
Ma dove io porto il piè?
E qual delirio, ohimè!
Miei sensi invade?

Invincibil potere
A' danni miei cospira;
Mi stringe, mi trasporta...
T'arresta: hai tempo ancor; sotto i tuoi passi
La morte, o Giulia, stassi,
La folgor sul tuo capo... (delirando)
Ma Licinio è colà... posso mirarlo,
Favellargli, ascoltarlo,
E il timor mi trattiene?...
Non più; del mio delitto
Furore, amor, la pena han già prescritto.

Sospendete qualche istante La vendetta, o crudi Numi, Finchè possa il caro amante Coll'aspetto e i vaghi lumi Queste soglie consolar.

Poi sommessa alla vostra possanza Ouella vita fatal che m'avanza Sia l'oggetto del vostro furor.

La mia sorte è decisa, La carriera ho compita: Vieni, amato mortal, t'offro la vita.

(apre la porta del tempio, e va ad appoggiarsi all'altare)

#### SCENA III.

#### GIULIA e LICINIO.

(in fondo alla scena) Lic. Giulia! GIU. È la voce sua... LIC. Giulia! GIU. Trema l'altar! LIC. Pur ti rivedo! Giu. In qual tempo, in qual loco! Quel Dio che ci riunisce LIC. Or vigila d'intorno a queste mura, E de' tuoi giorni ha cura. Io tremo sol per te... GIU. Lic. De' tuoi perigli L'immagin disprezzai. Da sforzo sì terribile, conosci Il mio coraggio. GIU.

» Ah, Licinio!

» Ricevi (avanzandosi)

» Il giuramento mio: » Vivere sol vogl'io

» Per amarti, difenderti, servirti.

» Posso aspirare almeno GIU. » D'un istante al piacer?

LIC.

Lic. Forse non hanno

Asilo le foreste, Sotto altro cielo, in qualche antro selvaggio? Parla: da un rio servaggio Involarti saprò.

GIU.

No, mai non fia.

Di questa vita mia, caro, disponi:

La sacrifico a te; ma della tua

Son debitrice a Roma ed agli Dei,

E tra' perigli miei,

Che m'è dolce affrontare,

» Penso alla gloria tua; la vo' serbare.

Lic. Avran pietà gli Dei
Di tante nostre pene;
Un raggio vibran già d'amica speme.
Figlia del cielo, idolo del cor mio!
Arbitra te vogl'io - della mia vita;
Fan quegli sguardi tuoi
La mia felicitade. Invidi i Numi
Fian del nostro destino.
La Dea d'amor che invoco
Un giorno ci unirà.

Giu. Cielo!... da questo
Altar, per noi funesto, - t'allontana;
Langue la fiamma.

(Giulia accorre all'altare e vi attizza il fuoco. Licinio, atterrito, ritirasi in fondo al tempio)

Lic.

Oh casta Diva! sgombra
Il funesto presagio.

La mia colpa è d'amar chi ti somiglia,

E nasce il nostro amore
Tutto dal tuo candore.

GIU. Di Saturno la figlia I nostri prieghi ascolta; Dell'infocato altar la viva fiamma Il celeste favor chiaro ci mostra.

Lic. Chi dubitar potea
Del favor della Dea?
Qual Dio, se tu l'implori,

Giu. Ah! ch'io ritorno in vita! Ascoltarti potria,

E non impietosirsi, anima mia!

Lic. All'amore io m'abbandono:

Terra e Numi - a un tratto oblio,

In quei lumi - idolo mio,

Tutto accolto è il ciel per me.

(a 2) Nell'eccesso del contento
Giu. Brillar mi sento l'anima!
Vieni: colà sull'ara

Ricevi la mia fè. Del passato a me resta

Una debol memoria; un fosco velo

Sull'avvenir si stende,

E un punto tutto l'esser mio comprende.

Che smania!

Lic. Quai trasporti!

Giu. Son teco, mio tesor!
Lic. Di quegli sguardi teneri
S'inebria questo cor.

Vieni: colà sull'ara Ricevi la mia fè.

Altro ben per me non v'è.

GIU. Sol per te viver vogl'io. Lic. Voglio vivere per te.

(a 2) Vieni: colà sull'ara Ricevi la mia fè.

(Mentre i due amanti si avviano all'altare, il fuoco, che a grado a grado si è indebolito, in un tratto si smorza, e la scena non rimane illuminata che da un barlume, supponendosi che venga di fuori)

GIU. Qual notte!

Lic. Giusti Dei!

Giu. (sull'altare) Perduta io sono! Ah! più non v'è speranza! La fiamma si smorzò; vissi abbastanza.

Lic. Che dici?

Giu. Io morirò...

Lic. Gelar mi fai.

#### SCENA IV.

#### I suddetti. CINNA.

CIN. Licinio! (entra precipitosamente)

Gru. Ciel, qual voce!

CIN. Il tempo vola:

Là, nel primo recinto, Strepito s'ode. Andiamo: Involarci possiamo Tra l'ombre della notte; de' momenti Che il destin ci concede Or profittiam...

Lic. Vedi quell'ara; estinto È il divin foco, e vuoi ch'io l'abbandoni?

GIU. Qui la presenza tua Cangiar non può mia sorte; Anzi l'orror di morte, Senza speme, m'ingombra.

Lic. Ebben seguimi... andiam... (con voce smarrita)
Cin. Ferma: al suo fato

Così schiudi la via.

Lic. Ah! disperato io son. Giulia!...

CIN. Oh follia!

Giu. Se ti son cara, senti
Pietà di te, mio bene!
Quest'anima ha presenti
Solo i perigli tuoi...
Tel chiedo per l'amore
Che ad ambo avvinse il core,
Se tu salvarmi vuoi,
T'invola per pietà.

Lic. Finir tra questo orrore La vita mia dovrà.

CIN. Fuggi da questo orrore E cedi all'amistà.

Vieni... (lo prende per mano)

Lic. Lasciarla!... oh Dio!

CIN. È d'uopo.

Lic. Nol poss'io.

CIN. Se tardi un solo istante

La perdi.

Lic. (con furore) Andiam (a Cinna). La voce

Sol dell'ardir m'invita.

Se l'amor mio ti nuoce

(a Giu.)

Proteggerti saprà.

Licinio alla tua sorte T'involerà, mia vita; O teco almen da forte

Ei la dividerà.

(odonsi le grida del Popolo al di fuori)

#### Coro di dentro.

Il ciel vendetta grida Contro la Coppia infida, Che coll'indegno aspetto L'are contaminò.

CIN. Lontane grida (tendendo l'orecchio)

Udir si fanno... Affretta il piè.

Lic. In tanto affanno
. Che farmi? ohimè!

GIU. Fuggite...

CIN. Fuggasi.

Lic. (a Giu.) Di te che fia!

Giu. Pel nostro amore,

Anima mia!...

a 3

(si odono nuovamente le grida del Popolo)

Odi ripetere

Le grida orribili...

GIU. Vanne a difendermi... CIN. Vieni a difenderla...

Lic. Vado a difenderti;

Morrò per te.

(parte con Cinna).

#### SCENA V.

#### GIULIA sola.

Vivrà... con fermo ciglio
Posso del mio destin mirar l'orrore.
Erano dal dolore
Numerati i miei dì; ne segnò il corso
Un istante di gioia...
Rammentarli non deggio...
Gente s'avanza... Quai clamori!... Oh Dei!
Che terribil martoro!...
Licinio!... Ah! s'ei scoperto fosse!... Io moro...

(cade svenuta sui gradini dell'altare).

#### SCENA VI.

GIULIA, il Sommo Sacerdote, Sacerdoti e Vestali con lumi.

#### Coro di dentro.

Il ciel vendetta grida Contro la Coppia infida, Che coll'indegno aspetto L'are contaminò.

S. S. Oh delitto! oh sventura!
Oh colmo di sciagura!
Il divin foco estinto...
La Ministra spirante... i sommi Dei
Immergono di nuovo,
Per segnalar lo sdegno lor severo,
Nel caos primo l'Universo intero!

(alcune Vestali si affollano intorno a Giulia)

GIU. Che!... vivo ancora?...
VES. Misera donzella!

S. S. Il tempio è profanato, I Numi, e insiem le genti, Il misfatto perseguitan; reclamasi La vittima da lor. Forse sei quella Ch'espiar dee la colpa? Olà, favella. (a Giulia)

Giu. Mi si rechi la morte: io già l'aspetto, Io la voglio, ed è questa La speme che mi resta: De' lunghi affanni miei Orribil ricompensa. Almen mi toglie Dei vostri lacci al peso. Sacerdote di Giove, amo: il paleso.

S. S. In questo sacro asilo, oh! quale ascolto Esecranda bestemmia!
Nell'oltraggiare i dritti
Del tempio augusto, la più santa legge Tradisti, infida a' voti,
A' tuoi giuri spergiura.

GIU. Fui colpevole, è ver, vinse natura.

#### Coro di Sacerdoti.

Pronunziato - ha l'indegna - il suo fato, Abbia morte condegna - all'error.

GIU. O Nume tutelar degli infelici,
Latona, odi i miei prieghi;
L'ultimo voto mio ti mova. Pria
Che al destino io soccomba,
Fa che dalla mia tomba
S'allontani l'oggetto
Per cui morte m'attende.

S. S. A noi svela l'indegno, Che, di Vesta lo sdegno Per attirarti, in questo sacro albergo Osò portare il piede; Il suo nome palesa.

GIU. Invan si chiede.

S. S. Interprete supremo Dell'ira degli Dei, L'anatema terribile Vibro sopra di te, Giu. Non v'è più speme!

Son tronchi i giorni miei,

E la gelida mano della morte
Mi sento in fronte.

S. S.

Perfida Ministra,
Ti prepara ad uscir da queste mura:
Va nel sen della Terra;
Le tue colpe esecrande ivi rinserra.
Da quel fronte - che ha l'onte - scolpite, (alle Vest.)
Le togliete le bende avvilite;
Dei littori alle mani cruente
L'empia testa dovete lasciar.

(si tolgono a Giulia gli ornamenti di Vestale, e le vengono fatti baciare)

#### Coro generale.

Da quel fronte - che ha l'onte - scolpite, Le togliamo le bende avvilite; Dei littori alle mani cruente L'empia testa dobbiamo lasciar.

(Il Sommo Sacerdote getta un velo nero sul capo a Giulia, la quale è condotta dai littori fuori del tempio. Le Vestali ed i Sacerdoti si ritirano).

FINE DELL'ATTO SECONDO

## ATTO TERZO

#### SCENA PRIMA.

### Campo scellerato

confinante a sinistra colla porta Collina, sulla quale sta scritto: SCELLERATUS AGER. Si vedono tre tombe in forma piramidale: due delle quali son chiuse da nera pietra, su cui si legge il nome della Vestale ivi rinchiusa, e l'epoca della sua morte. La terza, destinata a Giulia, è aperta; una scala introduce nella parte interna.

LICINIO solo e nel massimo disordine.

Ohimè! quale apparato!...

Spettacolo d'orrore!

L'alma mia s'abbandona al suo furore...

Cieco sdegno mi guida... freme il suolo

(andando verso la tomba aperta)

Sotto i miei passi, e pronto è già l'avello A ingoiar quanto il mondo ha di più bello.

Giulia fia ver che mora!...
Ah! no, s'io vivo ancora;
Di così bella vita
Vo' farmi difensor.
Contro il destin severo
Che invan placare io spero,
Dovrà prestarmi aita
Un disperato amor.

#### SCENA II.

CINNA e detto.

Lic. Cinna, l'arme che fan?

CIN. Speriamo invano;

Geme ognun; ti compiange, Ma non osa difenderti.

Lic. Codardi!

CIN. Le schiere tutte lo spavento agghiaccia; Ma per morirti al fianco, Di amici e di guerrier numero scelto Seguita i passi miei, e là celati Stansi sul Quirinal, gli ordini tuoi Seco attenderò.

Lic. Fido nell'amico.

CIN. Fida nell'ardir mio; Teco a sprezzar perigli appresi anch'io.

Ascoltare i vani accenti

Di prudenza omai non giova; Ti darà novella prova

Nel difenderti amistà.

Può dei Numi la possanza

Far che teco io resti oppresso,
Ma da lor la mia costanza

Avvilirsi non potrà.

Forza tal non ha la sorte, Per dividerci giammai, Ed il giorno in cui morrai La mia morte anche vedrà.

» Ma pria d'avventurar l'inegual pugna,

» Del Supremo Pontefice il potere

» Da te s'invochi.

Lic. » Ogni speranza esclude » Del Grande Sacerdote

» La fatal cecità.

CIN. » L'ira de' Numi

» Ei sol può devïare,

» La Vestale involando al suo destino.

Lic. » Qui giacer deve.

CIN. » Alla Collina porta

» Appunto eccolo innanti,

» Fra questi orrori ei vien, seco rimanti. (parte)

#### SCENA III.

Il Sommo Sacerdote con alcuni Sacerdoti, e detto.

Lic. D'un sacrifizio orrendo Disposto è l'apparato, Vittima d'atra legge la beltade, La giovinezza in preda De' carnefici viva nella tomba Discenderà?

S. S. Tal'è il voler de' Numi.

Lic. Per disarmare l'ira
A te pur lascia i modi
La somma lor clemenza:
Vengo per Giulia a chiederti assistenza.

S. S. Che ardisci domandar, mentre lo Stato, La salvezza di Roma D'una vittima han d'uopo? Giulia deve morir.

Lic. Da un delitto Il bene degli Stati non dipende.

S. S. Que' tetri monumenti assai ti mostrano Che tali orror mai perdonò la Dea.

Lic. Romolo deridea allor che nacque La tua legge fatal: d'una Vestale Gli diede in sen Marte la vita.

S. S. Giulia
Deve morir...

Lic. No, no... non fia mai vero!...
Suo còmplice son io.
O salvarla, o morir con lei desìo.

S. S. Morrai senza salvarla.

Contro il divin poter, che insultar osi,
Debole scudo è il tuo valore istesso;
La Tarpèa Rupe è al Campidoglio appresso.

Lic. Tu sol dovrai tremare In fra gli sdegni e l'ira; Il tuo crudele Altare Col brando scuoterò.

S. S. La folgore piombare Sopra di te vedrò.

Lic. Provar dovrai il mio sdegno Se Giulia perirà.

S. S. L'iniquo tuo disegno Il ciel confonderà. Lic. Co' miei fidi, ch'io sproni al furore, Coprirò questi campi d'orrori, E la vittima illesa sarà.

S. S. Trema, trema, son vani i furori, E la vittima estinta cadrà. (Licinio parte)

#### SCENA IV.

Un Aruspice e il Sommo Sacerdote.

Aru. Differir vi consiglio il sacrifizio; È vittima possente.

S. S. Venerabile Aruspice, Non temete di lui; Sarà mia cura gl'impeti arrestar D'un giovin folle.

Aru. De' soldati e del popol se la turba Sdegnata...

S. S. Degli altari è la gloria sicura; Or si compia il dover nostro, e del resto Si lasci al ciel la cura.

#### SCENA V.

GIULIA, la Gran Vestale, il Sommo Sacerdote, Popolo, Sacerdoti, Soldati, Matrone, Donzelle, Vestali, Consoli, ecc.

(Giulia, condotta da' littori, è circondata da' suoi congiunti e da un gran numero di Donzelle. Innanzi a lei viene portata un'ara spenta. Le Vestali recano gli ornamenti della Vestale condannata).

Coro di Popolo durante la marcia della comitiva.

La Vestale infida mora, Che in orrore è degli Dei: E la morte serva a lei Il misfatto ad espiar. Coro di Donzelle e di Vestali.

Sul fior degli anni - tanta beltade, Tra crudi affanni - perir dovrà! Numi, perdono, se la pietade Amare lagrime spander ci fa!

GIU. Tenere suore, addio! (alle Vestali)
E tu, che ancor degg'io (alla G. V.)
Venerar, tu disarma
Per me l'ira del ciel; d'essermi madre
In questi estremi istanti
Non isdegnar; la figlia
Benedici or che abbraccia
Le tue ginocchia. (le cade ai piedi)

G. V. Figlia!... Ah! sì, lo sento: Tutto il materno affetto, Nel vederti al mio piè, mi parla in petto.

S. S. Sul profanato altar, tosto sospeso (alle Vestali)
Della Sacerdotessa il velo sia.
Se al suo fatal error Vesta perdona,
Incenerir tra poco
Vedrem la spoglia del celeste foco.

(le Vestali appendono il velo all'ara, ed ognuno ivi guarda fisso)

Coro di donne.

Noi t'imploriamo, o Dea, Per la Donzella rea; Risplenda a' nostri sguardi, Nè tardi - il tuo favor. (lungo silenzio)

S. S. Pronunziato han gli Dei

(porgendo a Giulia una lampada accesa)

La pena a te dovuta; il tuo delitto Morte deve espïar. Nella sua tomba La vittima, o littori, omai guidate.

GIU. Caro oggetto, il di cui nome Proferir non m'è concesso, Mio delitto è sol d'amarti; In lasciarti io t'amo ancor:
Ed a quella tomba appresso,
Mentre errante - è l'alma amante,
D'un fatal amor la face
Più verace - io sento al cor.
L'ultimo pensier mio
Morendo ancor t'invio,
L'estremo mio sospiro
Esalerò per te.

#### SCENA VI.

I suddetti, Licinio con Guardie viene precipitosamente dal Monte Quirinale.

Lic. Fermate,
Satelliti di morte!

GIU. Qual voce!

(appoggiata sul limitare della tomba, essendovi già entrata per metà)

Lic.

L'innocenza

Immolasi da voi. Son io l'indegno
Che di Vesta lo sdegno - meritai,
Giulia « che l'ira vostra or qui minaccia »
Nella mia fiamma rea
Parte non ha. Sia salva. Il sangue mio
Versar sugli occhi vostri ora vogl'io.

(appoggiando il petto sulla punta della spada)

Coro (trattenendolo) Numi! Licinio!

Giu.

Or quest'eroe s'affanna;
Romani, io nol conosco; egli v'inganna.

Lic. Che! tu non mi conosci?

#### Coro di Sacerdoti

» Complici nel delitto» Perano uniti ancora.

#### Coro di Guerrieri

» Egli è un eroe;

» Nostro sostegno egli è. Pria che da noi

» Perir di Roma il vindice si veda,

» Cadrem con lui ».

S. S. De' vostri altari siate,

Romani, difensori.

Lic. (a' suoi) Amici, protettori Siate dell'innocenza.

GIU. » Col finir de' miei giorni, preveniamo

» Di ria vicenda i danni ».

(Scende nel sotterraneo. Nel medesimo tempo il Popolo ed i Soldati si radunano innanzi all'ingresso della tomba e si accingono a far fronte ai seguaci di Licinio)

Lic. (a' suoi) Amici, andiamo.

(mentre si dispone la zuffa, il cielo si oscura, mugge strepitoso il tuono e la scena rimane soltanto illuminata dal chiaror de' lampi)

## Coro Generale

Oh terror! oh sventura! Qual tetra notte è questa! Il folgor ne minaccia atra tempesta!

(i Soldati che più non si vedono tra di loro, si mischiano senza combattere. Licinio scende nella tomba. Un globo di foco va ad incenerire, sull'ara che rimane accesa, il velo della Vestale. La scena si rischiara)

S. S. Olà, tutti fermate...
Spettacol di contento!
Il ciel con un portento
Palesa il suo voler. Deh! si rimiri
La suscitata fiamma.

Lic. Oh ciel!

Giv. Dove son io? (uscendo dalla tomba)

S. S. Benefica la Dea Revoca in questo istante Del suo rigor le leggi: l'ira sua Marte disarma; e, dell'austero nodo Mentre Vesta discioglie

La sua Ministra, appaga le tue voglie. (a Licinio)

GIU. Oh! clemenza del ciel! La spenta face De' miei dì si riaccende,

Ed a novella vita amor mi rende.

(il Sommo Sacerdote, la Gran Vestale, e seco loro i littori partono, portando seco il fuoco sacro)

Per amarti io vivrò.

(a Licinio)

#### SCENA ULTIMA

La scena si cambia e rappresenta il tempio di Venere in mezzo al bosco di rose. — Da un lato la statua di Flora.

#### Coro di Vestali

Lieti concenti,
Dolci momenti,
Regnar fra noi
Possiate ognor.
L'aura sia pura,
Brilli natura,
I pregi suoi
Debba all'Amor.
Lic., Giu. Vieni: colà sull'ara
Ricevi la mia fè.
Viver per te, ben mio,
Morir vogl'io per te.
Lieti concenti, ecc.

FINE

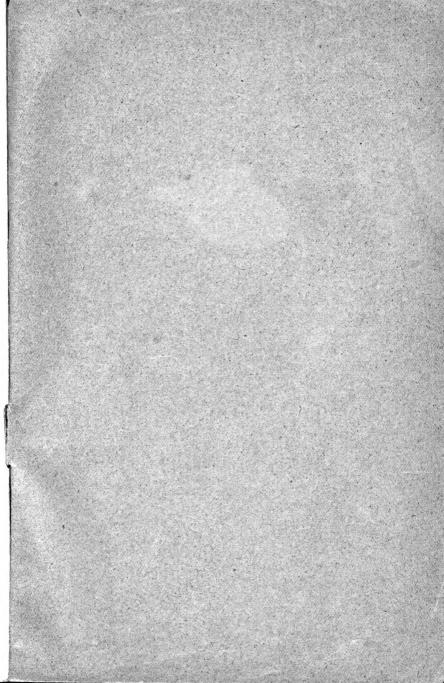

Centesimi 50

0.